

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NG 155 8.4 M.G.155,8,4

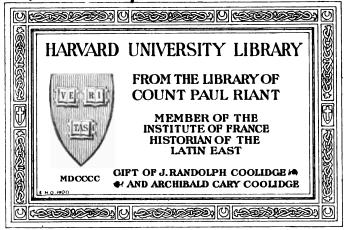



**>** • •

.

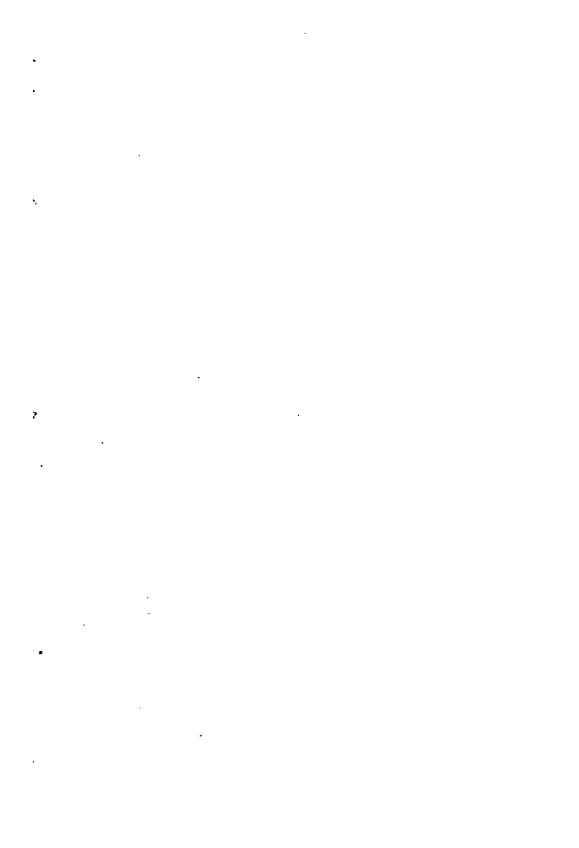

. *:* 

# Belagerung und Eroberung

von

## Constantinopel

im Jahre 1453

aus der Chronik von Zorzi Dolfin

herausgegeben

von

Georg M. Thomas.

München im Verlage der k. Akademie. 1868. MJ. 155.8.4

Harvard College Library
Runt College Library
Gift of J. Randolph Coolidge
and Archibald Cary Coolings
Dec 28, 1820

Aus den Sitzungsberichten der k. b. Akademie der Wissenschaften 1868. II. 1.

Akademische Buchdruckerei von F. Straub

### ASSEDIO E PRESA

DI

### COSTANTINOPOLI

nell' anno 1453.

da Care. 818 a Care. 824.

Estratto dalla "Cronaca delle famiglie nobili di Venezia, e della stessa Città dalla sua origine sino l'anno 1478" di Zorzi Dolfin.

Codice Msc. della Biblioteca Marciana di Venezia Cl. VII. Ital. Cod: DCCXCIV. 

# Fol. 312°] Come uenne noua chel Turco se preparaua alla expugnation de Constantinopoli.

Rompeteno tal pensamenti li spaurosi nuncij uenuti de Grecia, Maumeto Ottomano Re de Turchi ingrossarse et far grande expedition per terra et per mar per expugnar Constantinopoli, lo qual confiduto del stato et richeza paterna et florente etade sua de 24 anni fazile pareua, come fu, questa impresa obtegnir. Et per meter pensier in executione, et serrar la uia che subsidio maritimo uegnisse a Constantinopoli, za hauea edificato alla bocha dil Bosforo in mar mazor sopra la Grecia un grosso et munitissimo castello doue poi reponete i suo thesori in terre solidissime. Et per questo chiaro pareua el pensier suo esser de subuerter, et deuorar tutto lo imperio de Romania.

indusia a expedirle de Uenesia, che partino contra saxon de tempi et auanti fu preso Constantinopoli chel soccorso zonzesse. Et de questa indusia ne fu caxon Ser Polo Trun procurator, sauio del conseijo cum alcuni altri, che non nolse mai creder chel Turco uegnisse per mar et per terra alla expugnation de Constantinopoli, si per el scriuer faceua suo neuodo Santo Trun, como etiam S. Zuane et Nicolo Zustignan grossi mercanti a quel tempo in Constantinopoli. Et per questa incredulita et persuasion sua, fu piu presto dato opera dar danari fuora per expedir le gente darme doueano uscir in exercito contra Francesco Sforza, che dar danari al armamento per spazar galie et naue al soccorso de Constantinopoli, saluo quando uenne la nuoua per grippo spazado da Lepanto, chel Turco cum suo exercito et armada era atorno Constantinopoli. Alhora fu mandato danari al armamento per expedir le gallie, del soccorso.

# Fol. 313.] Come el Turcho hauea edifica un castello in bocca del bosforo et la naue che pericolo.

Ancora e da saper che fabricato che fu el castello in bosforo alla bocca de mar mazor impose leze a tutte naue che intrauano et usciuano, douesse deponer le uele, et mandar el schiffo a tuor licentia dal castellan de passar, no faciando fusseno perforate da bombarde. Accade che l anno auanti chel Turco uegnisse a Constantinopoli, Antonio Rizo partito cum sua naue da la Tana uegniua a Constantinopoli, et aproximato al castello, hauendo el uento propitio da maistro, et l aqua seconda non uolse calar, ma cum le uele piene se ardite passar el castello, non stimando poter esser offeso da bombarde, unde disserata la prima bombarda grossa, percosse la naue per la sua mala sorte in l hasta da proua per la qual botta la naue subito in

mezo al stretto ando a fondi, si che li homini cum faticha poteno montar in barcha per fuzir in Constantinopoli la qual da le fuste fu presa, Et lo patron Antonio Rizo menato dal Turcho quello fece impalar et sagittar, li marinari tutti taiar per mezo senza misericordia. El Turco adoncha elato per tal uitoria Et chel haueua fatto chiaue da serarse securo fra do mari supero et infero, e se prima haue uolunta de expugnar Constantinopoli, adesso se confermo in tal proposito suadendosse, che nulla a lui potesse resister a tal impresa. Fece da poi do anni due altri castelli in propontide dabasso ai dardanelli fortissimi cum munition de grande bombarde, et dal canto de Grecia et de Notolia l uno per mezo l altro.

## Fol. 313.] Come fu lo excidio de Constantinopoli et a che modo.

Adoncha lo excidio de Constantinopoli descriuo come la cosa e passada tracta la historia da quelli autori che quella hanno scripto, come hano uisto, imperoche altramente le cose uiste, et altramente le udite se scriueno, Le qual cose ornatamente fono descripte dal R. e vescouo de Mettelino che era in la fameija del Cardinal Sabino legato mandato per la union de Greci lo qual romaxe preson in Constantinopoli, et fu recaptado, et fu etiam descripto da Filippo da Rimano cancellier a Corfu.

Et primo diro de la qualita, et natura dei Maumethei. Ottomano come descriue D. Jacomo Langusto Ueneto, quanto die esser formidabile a tutta la nation christiana cum tutti li descendenti. El signor Maumetho gran Turco, e zouene d anni 26, ben complexionato, et de corpo piu presto grande, che mediocre de statura, nobile in le arme, de aspetto piu presto horrendo, che verendo, de poco riso,

solerte de prudentia, et predito de magnanima liberalita, obstinato nel proposito, audacissimo in ogni cosa, aspirante a gloria quanto Alexandro Macedonico, ogni di se fa lezer historie romane, et de altri da uno compagno d.º Chiriaco d Ancona, et da uno altro Italo, da questi se fa lezer Laertio, Herodoto, Liuio, Quinto Curtio, Cronice de i papi, de imperatori, de re di Franza, de Longobardi; usa tre lengue turcho, greco, et schiauo. Diligentemente se informa del sito de Itallia, et de i luoghi doue capitono Anchise cum Enea et Anthenor, doue e la sede dil papa, del Imperator, quanti regni sono in Europa, la quale ha depenta cum li reami et prouincie. Niuna cosa cum magior aplauso, et uolupta che el sito del mundo aprende et la scientia di cose militar, arde di uolunta de signorizar, cauto explorator de le cose. cum tale, et cosi fato homo habiamo a far nui Christiani.

Quanti che cum i soi deliberasse expugnar Constantinopoli, fece preparar cum gran cura et deligentia tute munition et armamenti. a li bassadi consiglieri et capitanei soi fece solenne conuiuio, doue expose gran quantita de oro, margarite, pomi doro et`altre grande richeze. Dapoi el manzar disse a quelli che tante richezze fece uegnir, perche ne pigliassino, perche intendeua che Christiani cum soi doni cerchauano de remouer quelli da la obsidion et expugnation de Constantinopoli in la qual suo padre Amurato e lui per fermamento del suo stado tanto hauea dato, el suo animo persuadendo, quelli tolesseno cum piu honesta da lui che da Christiani. Et cum tale parole confirmo gli animi soi a tal impresa che cadauno iuro la fede de seguitarlo Et li uecchi bassadi consiglieri che diceuano non poter obtener Constantinopoli rimosse et altri piu zoueni ellesse obtemperanti a la sua uolunta. Salmitrio et solfore cum quantita de rami fece condur et fonditori de bombarde Alemani condusse cum gran stipendio, doue e quando uol se fa fonder bombarde, Et le bombarde per la grandeza non se pono condur, quelle fa romper acio in pezi, piu facile se possano condur doue uole andar. Homo e uigilante, patiente de faticha fredo, caldo sete et inedia, aspirante a la morte de Christiani, cum seuerita dice non teme alcuno. El fratello fece occider in Andrinopoli, acio non hauesse compagno in signoria, Cesare et Haniballe dice che fono citadini, Alexandro fiol dil re de Macedonia ando in Asia cum minor potentia. Hora dice esser mutato le saxon di tempi, si che de oriente el passi in occidente, come gli occidentali in oriente sono andati, uno dice douer esser lo imperio del mundo, una fide, una monarchia.

A far questa unita piu degno loco non e al mundo de Constantinopoli, cum questa cita puol sottometter Christiani. E homo non dedito a libidine, sobrio, in tempo del radaman non uol aldir insobrieta, a nulla uolupta, a nullo piacer, e dedito saluo a gloria, sel prende citade quelle lassa in sue lege, piglia la zouentude egregia, et quella circumcide, et astrenge e lege et costumi macometani. Lui dice a nulla lege esser subdito, uno confessa esser dio grande, et questo costume haue dal padre. De prouinice prexe piu existima la preda de li homeni che de bestiami et robe, Li zoueni piu apti fa nutrir, et assuefar alle arme, et questi chiama Janizari, ne sono de Turchia, o Natolia, ma de Greci et suo finitimi. In questo e tremendo ch e tenace nel suo proposito, como quello che da se uol produr noua setta.

De la sua potentia profetando diro che in Europa, et in Asia luogi che ha apti a militia, et de uictuarie abondanti. Et se hauera la comodita de tegnir armada in Constantinopoli pensa poter dominar tutto el mondo. Se mandera armada in mar mazore come ha fatto, signorizera Moncastro, et Licoscomo, et altre boche del Danubio. idest Soldaia Caffa, hauera fina ala bocha del Tannis, et fino a

Sauastopoli, uoltandosse al austro hauera Samastro, Sinopi, Simisso e Tripoli fino a Trapezonda, sel mandara sua armada in occidente obtenira Stalimene, Mytilene, Chio, sel se uolta a mezo di hauera Rodo et Cypro, sel torna in ponente obtignira Negroponte cum resto de Peloponeso, la potentia sua dala parte de Armenia Bitinia uerso Tenedo, e da Cilitia in Frigia per Helesponto e bocha de streto, et lidí de mar mazor, cum Asia minor, che e spacio de do Itallie. De la del stretto in Europa da la bocha del Danubio per la Misia, Thracia, Thessalia, Lacedemonia, Macedonia, Achaja, Peloponeso cum le prouincie de la Grecia. Iterum questo e spacio de do Itallie. Perho questo cane rabiado se insuperbisse per la grandezza de tante prouincie a lui subiecte, unde uede hauer facilita de maritime et terestre militie Et sel tenira Constantinopoli uede hauer seraglio et arsenal de saluar armade et defensarle, et passar a suo uoler d Asia in Europa et batter tutto el mondo a lui uicino.

### Fol. 314.] Come el Turcho uenne a campo a Constantinopoli cum trecento millia combattenti.

Excitato adunque Idio per li peccati de li Christiani ribellanti a la sua lege, mando Maumethi Imperio potentissimo de Turchi, zouene come e ditto audace ambitioso, de Christiani capital inimico, el qual a di 5. April 1453. uenne a poner campo a Costantinopoli, cum trecento millia combattenti, et atorno la citade fermo i pauioni, militi piu da cauallo che pedoni, fra li qual pedoni li piu audaci erano deputadi a custodia del Signor, et de la sua porta, li qual da picoli insuxo Christiani, ouer fioli de Christiani son fatti Turchi dicti Janizari, come i Mirmidoni apresso i Macedonici, et sono 15000. El terzo di dapoi preso el sito de la terra, fece aproximar innumere artillarie, et machine,

gradici dauanti l'antemurale per coprir li combattenti. Et questo fu principio de la confusion de Greci, che doue douea cum tutte artillarie et machine secondo l'ordine dato repeller Turci, che non se aproximasseno ale mure, desprezato tal ordine permiseno Turci aproximarse, tanto fu l'ordene in collocar le machine de bombarde, et tanta promptitudine, et prouidentia de locar li ordeni de squadre che Scipion et Hanibal, et altri moderni capitanij se haueriano marauigliati a ueder. Ne altri circumuallo Constantinopoli saluo perfidi Christiani, che insegnorono a Turci in fra li quali erano Greci, Latini, Germani, Ungari, Boemi insieme cum Turci.

### Fol. 315.] Come fu data la battaglia a Constantinopoli.

Accade che la bombarda grande al principio se rompette, la qual cum faticha era tirata da 150. para de boui da quella parte chel muro era simplice, ne hauea fosse ne antemurale, dicta la Calegarea, la qual trazeua pietra, ùoltaua XI. palmi Et cum quella ruinaua el muro el qual era largo, et forte, el qual tamen a tanta horribil machina cedeua. El romper de la qual dette affanno al Signor, et subito ordeno fusse butada un altra mazor dela prima, la qual per industria de Callibassai, amico de Greci, el maistro mai condusse a perfection. Et cum altre minor machine se sforzaua per ogni banda ruinar i muri, ne manchaua schiopetti, spingarde, zarabattane, funde, sagitte, el di et la notte a uexar li muri et li homeni amazar.

Existimaua el Turco esser in Constantinopoli pochi Christiani, li qual fessi, et affinidi dal continuo combatter, non poter difender la terra. Et fu ignominioso a Turchi, che al primo congresso non trouasse lo obstacolo. Ma li nostri ogni di erano piu dotti alla guerra, et prepararono contro Turchi molte artellarie, le qual scarsamente erano operate per hauer pocha poluere de salmitrio, et poche sa-

Lt se pur se trazeua bombarde non poteuano offenrchi ascosi adriedo le masiere, et li fossi. Et se naueano bombarde grosse, temeuano trazer azio el ro non resentisse. Ale uolte tracte in cuneo di inimici, riscipono homini bestiami ne inimici poteuano schiuarle si che Turci da le pietre erano morti, et feriti, et per questo la uictoria a nostri-che usciuano animosi era equal cum Turci.

Ma per mala nostra uentura Joanne Longo, genoese di Zustignani, cum do naue grande sue andaua cum 400 homini in corso, a caso zonto a Constantinopoli, fu condutto a soldo dall' Imperator, et fu facto capitanio a una posta la qual gagliardamente diffensaua la terra, et cum solecitudine reparaua li muri ruinadi poco stimando l animo et forza de Turchi. Et tanto quanto Turchi, cum grosse bombarde dirupaua, tanto cum sarmenti, uimine, terra et botte reparaua. Et per questo el Turcho deluso penso non cessar dal continuo trazer, ma ancora cum piu forte cura de caue subterrance furar la terra, et per questo lauor li fossori delle miniere, che lauoraua a Nouobordo fece uenir, li quali posto i muri in ponte de legno adimplino el comandamento, et per tre uia tentauano penetrato i muri passar in la citade. Habiando adoncha passado sotto le fosse, el antimurale, et le mirabil fundamente de la terra cum gran silentio cauato, alhora per opera industria, et sagacita de Joanne Grando Alemano dotto in cose bellice, el qual Joanne Longo Zustignan capitanio condusse centurion, fu descoperto, et per sua relation fu confermato hauer explorato, et per questo l animo de ognun commosse.

Greci tamen come per el passato diceuano, Baiseto auo, et Amorato padre in altre guerre insimil caue in darno ha lauorato l opinion di qual cum la euidentia del facto fu confusa, in modo che questi penetrali defossi, et caue da quelli cauano al incontro detecta non offeseno la terra, ma

messe grande timor a tutti, contro di qual uenuta la cosa in luce, fono rebattudi Turci di tal latebre, cum fuogo, solfere, pegola et poluere. fece leuar ancora grande bastie et alte apresso el uallo piene de terre coperte de coro boino, fece etiam innumeri gradizi, scale cum rote, carri castellati, tal machine che Romani mai feceno contra Carthaginesi, la bombarda grossa che lauoraua ala Calegaria non facendo frutto per esser ben riparata transporto alla torre baccatura alla porta de San Romano, Et quella trazendo piera de 1200 libre in uno di trazando scantino, ruino, et extermino, la ruina de la qual torre impite el fossato del antemurale et taliter agualizo, che per quella uia Turci podeua uegnir in la terra, et ueder le ruine, saluo che subito de dentro fu reparato le ruine, come feceno a la Calegaria, che se non erano presti a tal lauor, Turchi intrauano in la citade.

El signor come uide el ruinado esser subito ristaurato, disse non e questo ingegno de Greci, ma de Franchi che si a riparato cum tanta scientia in tanta pugna, in la qual ne tante forze ne bombarde, et artellarie d ogni qualita li facia retrar da la pugna.

Galati da Pera genoesi cum sua solita prudentia prouedeua ansiosamente d arme, et soldati a Constantinopoli, azio al Turcho noto non fusse non li hauesse rotto la pace, la qual uetaua, che a Greci non prestasse fauor, la qual pace per quel tempo zouo alla cita, et forsi hauia zouato l hauesse hauuto cum Perensi piu tosto aperta guerra che pace simulata, che se egli uetauano non se fabricasse el castello in Bosforo a la boca, nou inferiua guerra a Constantinopoli. In processo di questo tempo Genoesi stracchi dal suo presidio manchauano, perho che ne da Uenezia ne da Genoa, ne d altro luogo presidio appareua, saluo in dio. Il qual irritado per il peccato del populo ne uoleua far uendetta.

Continuando adoncha el tempo de la obsidion, chiusa la cita da ducento e cinquanta fuste de diuersi luogi de Natolia, Thracia, mar mazor uegnude in le qual erano trireme 16. fuste bireme 70, el resto fuste, cimbe e barchette, anno per bancho piene d arcieri. Al incontro fu serrato el porto de Constantinopoli cum cathena de naue rostrate ben armate genoese septe, candiote 3. Visto Turci non poter intrar in porto cum armata, stetteno sorti in bocha de Bosforo Iontan cento stadij. Et non potendo aproximarsi per la uia de mar, portauansi al campo legnami de ogni qualita pietre, et altre machine li bisognaua. Ma el Signor Turcho disperandose dato che da tre porte cum bombarde hauesse dirupato el muro, gli fu ricordato da uno falso Christiano per sopra quelli colli tragettaria in el porto de Constantinopoli che e longo et stretto, tutte fuste del armata perho che la faca del porto oriental cum la cathena facta delle naui era in tutto serata a gli inimici Et per coangustar, et circumuallar piu la terra, comando fusse spianato le uie, et supra i colli messi in terra i uasi a forza de brazze.. per 70. stadij che sono circa miglia . . . introdusse le fuste nel mandrachio le qual per . . . miglia con faticha se tirauano in suxo, poi leziere perueníuano alla riua del mandrachio. la qual nouita fu trouata da Nicolo Sorbolo, et Nicollo Carcauilla comiti di gallia quando per l'Adese condusseno gallie 5. per la campagna de Uerona in lago di Garda in l anno 1438. (sic) 240. Et questo artificio da Uenetiani fu insegnato a Turci.

Per la qual cosa spauentadi Latini cogitaua ditte fuste o brusar o sfondrar Et questo non li uenne a effecto, perche da ogni parte erano deffese da bombarde. Et a questo modo gia perso et prexo el porto, fu necessario meter posti a guardar i muri de marina, et minuir el presidio de le altre poste. Non contento perho de questo inzegno, el Turcho per altro modo cercho spauentarne. Et fece construir uno ponte longo 30 stadij sono miglia. dal mare fino alla ripa de la terra, fatta la zatra fermata sopra le botte ligate per diuider el porto, per lo qual ponte lo excercito poteua correr apresso el muro de la cita, appresso la giesia, imitando la potentia di Xerse el quale de Natolia in Grecia tradusse lo suo exercito per lo stretto de Hellesponto. Non restaua adoncha saluo la cathena de le naue ne quella impiua tutta la bocha a prohibir el transito de l intrar al armata.

### Fol. 316.] Come el Turco fece expugnar le naui che socoreuano a Constantinopoli de formento.

In questo tempo mezo da Chio uenne in soccorso nostro tre naui genoese armate condutte cum formento. Una del imperator che de Sicilia ueniua carga del formento, le qual essendo uedute aproximar alla citade da l armada turcha, che staua alla guarda de fuora, leuate subito cum strepito de nachare tambure et trombe sonante verso loro andono nui uedando, fenzendo uoler expugnar la naue del imperador. Unde el signor de i monti de Pera staua a guardar lo euento de la fortuna, fano cridori grandi le gallie, se accostano alle naui, et cerchano pigliar quella del imperador, et deffesa da le Genoese cum piu audacia la combatteno, comenzada la pugna cum bombarde et cum fuogi et cum nibule de freze, fanno pugna atrocissima. Alincontro de Mauritio Cataneo, capitaneo de Genoesi alincontro repugna, cui Domenico da Nouara, et Batista Feliciano patroni de bellanieri genoesi forti sieguono la pugna cum balestre datorno, et dardi grossi. Et da le chabie de le naue piere grande et spesse in l'armata turcha demandano. Egregiamente se deffende la naue imperiale alla qual socorre Francesco Lacauela patron, le bombarde resonano, li cridi vano in ciel, se rompe i remi, et Turchi senza remision sono feriti et morti.

El signor Turcho, che desopra il monte uede perir l'armada, biastema, spirona el cauallo in mar, squarza le ueste, gemisce, et tutto lo exercito e in affliction. Iterum refrescano la battaglia in la qual tanti Turchi fono morti, che l'armata non pol tornar in terra, sauessemo da exploratori et fuzidi esser morto 10 millia Turchi, fono tra gallie et fuste ducento che arsaltono le naue.

Romase el signor Turco confuso, et reputata pocha la potentia che tante fuste et gallie non pigliasse la naue Imperial. Le naue illese ne morto pur uno homo, ma molti feridi la nocte cum iocundita intrornono nel porto. El Turcho disdegnato disponendo occider el capitanio a preghiere de bassadi, quello confino et priuo de sui beni.

Acceso el Turcho da disdegno da i monti orientali de Pera penso a profundar con machine e morteri, o trar quelle da la cathena. Messo adoncha le bombarde a segno dal occidente, se sforza cum bombardieri profundar le naue, manda a dir a Perensi che per esser naue de corsari suo inimici condutte dal imperator, uol quelle destruzer. El bombardier nostro al qual non era data la prouision ando dal Turco, et cum suo arte studio desfar le naue. Et per la mala sorte trazando perforo la naue de Bernaba centurione. et quella carga de merce mando a fondi cum graue danno de Genoesi, per el caso de la qual le altre naue genoexe, se acostorono alla panizza de Pera uscindo fuora della cadena. Miranda cosa fu che tratto da poi 150. piere cum le qual forono molte case di Pera, morto una nobil femina, de trenta naue ligate una sola perite.

### Fol. 316.] Come uenne disension tra Ueneti e Genoesi.

Erano etiam in porto tre galliace de Romania capitano Ms. Aloise Diedo, et do gallie sotile s. Gabriel Triuisan et

Zacharia Grioni, retignudi in soccorso della terra. Et perche se auetteno che insalutato, se uoleuano partir per conforto del populo de commandamento del imperator e del bailo, fono descargate. Questa cosa fu molesta al capitano, mercanti et galliotti, che a questo modo li fusse rotto li priuilegij soi dal Imperator. Dapoi aquietati promettendo star a deffension de la cittade, fino duraua la guerra, fono lassate in suo arbitrio carge. Dapoi naque gran discension, fra Ueneti, et Genoexi de Pera, che l uno a l altro imputaua che uoleuano fuzir, digando Uenitiani acio sia leuato. tal suspetto da uui, uolemo sia posto in terra le uele et timoni de tute le naue. Indignati Zenoexi diceuano tal sospetto non se pol hauer de nui che ancora, che simulemo hauer pace cum Turci, prestemo ogni fauor al imperator et a Greci per deffension de Pera citade bellissima quanto unaltra che sia nel mondo, a dir che uogliamo abandonar nostre moglier, et fioli et richeze che habiamo in quella, la quale fina al effusion del proprio sangue diffenderemo, et le uele et timoni de le naue uolemo stagi in nostra potesta. Dapoi tutto fu acquietato, et da Uenetiani et da galliotti.

Crescendo per zornada la angustia de la obsidion de la cita consegliati de brusar le fuste turche tragettate nel porto, cautamente une zorno auanti di, aparechiate do naue per Joanne Zustignan capitaneo, cum alcune fuste menate alla riua cum focho apariato, dato ordene che barche coperte barbotade seguitasse le fuste, et le naue fusse menate auanti coperte de sachi de lana che receuesseno li colpi de bombarda, et dietro quelle seguisse le barche cum foco. Accade che Jacomo Coco, patron de galliaza, auido de honor et gloria cum galliotti de sua gallia elletti montato in fusta del imperador secondo l ordine dato, andando a uuoga battuda, uisto da Turchi, da bombarda perforata cum tutti homini armati affondati perino in mezo al porto.

Et questo intrauenne per che tal deliberation fu per Anzolo Zacharia de Pera fato saper al Signor Turco dato segno che, quando se moueranno da riua farano segno de fuogo da le mura de Pera. Et nostri che uoleuano danifichar Turci fono in prima loro tutti desfatti. Alcuni che erano senza arme nudando in terra, da Turchi fono prexi deducti in exercito in conspecto di nostri fono a modo de pecore talgiati a pezi. Et mossi da ira nostri alcuni Turchi prexoni, che haueuano menati sopra le mure in conspecto de Turchi amazadi fono precipitati. Le naui a questo facto deputate ritornorono al loco doue erano uscite.

Finse ancora el Turcho uoler far pace cum lo imperator, et mando suo messi dicendo esser pentido, perche fu irritado da Ungari. Et questo fu cognosciuto esser cosa finta, perche non uolse ruinar el castello edificato in Bosforo ne restaurar le cose guastade, et a questo cognosceuano che non obseruera fede in cosa chel Turco prometteua.

# Fol. 317.] Come quelli di Constantinopoli prepararono la statione per la battaglia general uoleua dar el Turcho.

Cognosciuta la delusion de Turci intendesseme, che se preparauano a dar battaglia general ala terra, colocassemo tutte nostre speranze in lo adiutorio de dio, numerando li nostri zorni in amaritudine de cuor, cum penitentia, letanie, incenso a placar Dio cum oration, comandando in Pera che tutti dezunasse acio Idio pugnasse per noi. Ma che gioua far oration, se non uien dal cuor, se le mani sono pollute, e i cori imbrattadi, le iniquitade era no in diuision tra dio et loro, et le deuotion uoltase in abbomination, et doue sperauano hauer Idio propitio, quello hauessemo uendicator.

Pochi Greci de tanto numero erano apti a guerra cum

scudo, spada, lanza et arco, per natura piu che per arte militanano, li magiori haueuano celata coraza, panciera, spada e lanza. Alcuni piu docti usauano balestro et arco, ma alle torre, et sopra i muri erano pochi, et faceuano come poteuano. Era diuiso le poste de le station in questo modo, sopra i muri, li principali citadini erano a custodia de le porte diputadi. A la porta aurea uerso mar mazor. circumdata da do muri deputada ad Andronicho Catacusino, cum Cattarin Contarini cum molti zoueni. A la porta pagea Nicolo Guideli, apresso lui Batista Griti homo forte armato et animoso. A la porta de Sancto Romano Joanne Catacusino et Andronico Longino, ma perito principal conseglier del Re. Ala porta carsea Leondario Brion cum Fabricio Cornero Candioto. Ala porta del palazo regia deputato Hieronimo Minotto, alhora bailo, cum Zanzorzi cancelliero de Uicenza, a porta calegaria era Emanuel Guideldi. A porta xilina apresso il porto deputato Hemanuel Paleologo. Non tropo distanti a porta cynagon, e deputato Gabriel Triuisani soracomito cum la zurma de do gallie a lui sottoposte cum Zorzi de Nicolo da Driuasto balestrier ualoroso. Ala porta del pharo deputato Alexio Dissipato. A porta Theodosia Zuan Blacho. Al pozo metochito era Theodoro Paleologo. Ala piaza Philantropo A porta basilica Luca Notara Ad altre porte a la marina metteno custodi diuersi probati homini.

## Fol. 317.] Come furono molti prodigij auanti el perder de Constantinopoli.

Fu etiam la mente de li homeni da crudeli, et cuori monstri, et prodigij per quelli zorni agitate in cielo in terra et in mar. Pochi zorni auanti fu preso ostrege, che aperte stilo sangue. Da cielo per aere aparse molti fuogi et coruscationi tonitrui terribili, nembi cum sagitte et fulguri. In terra uenti grandi et terremoti, parse che ruinasse le case monstrando che tutto se douesse abissar.

Fama era sparsa uenne un dracone, guastaua le uille, armenti de pecore, tauri et homini abandonaua gli aratri, et lassauano li formenti taiati in campo, infestando cum el fiato li agricoli. Cum tali timori combattando, e diffendando cadeuano etiam Turci che audaci si accostauano alle mure. Ma se mille Turchi al zorno fusseno morti in tanto numero piu ne risorgeua. Et se uno de nostri era occiso quello se piangeua come la morte de cento. Greci da fati solo erano 6000 el resto erano Venetiani et Genoesi, che ascosi ueneno da Pera in tutto tre millia, ma che pol uno contra mille. Et nostri cum faticha poteuano contra diecedotto miglia de circuito circumuallata da inimici deffender specialmente ala porta aurea, doue Turci haueano erecta una torre lignea, alta in modo de bastion, piantata sul margine de le fosse impite de terra, doue Turchi coperti de gradici, se forzauano di et notte obtignir quella porta. A custodia de la qual era deputato lo audace Bernardo Stornado, cum Mauritio Cataneo Genoese et Batista Gritti, li quali uedendo cum forze non poter superar li apizono el fogo si grande, che Turci custodi abandonarono la torre finche tutto la materia fu consumata.

Et fu grande impieta de quelli baroni greci auari direptori de la patria. De li qual piu uolte el pouero Imperator cum lachrime domandaua, prestasseno denari per condur prouisionati. Et quelli iurauano esser poueri disfatti, che dapoi presi el Signor Turcho quelli trouo richissimi Tamen da alcuni li fo sponte prestato danari. Et lo cardinal Sabino de Rusia ogni studio pose in darli adiutorio in riparar torre et muri. Al incontro lo Imperator non sa quello se. debbe fare et consegliasse, lo confortano i baroni attento la angustia de tempi non molestar li citadini, ma ricorrer a li beni de le chiesie, unde fece tuor i uasi d argento.

croce, chalici, turriboli, e fece batter moneta per pagar soldati, et offossori, et constructori, li qual tamen attendendo a le cose priuate, et non ale publiche, ricusauano lauorar se non erano pagati. Da tali angustie aflicto lo imperator disponeua i militi sopra le torre et muri, et al poter suo lantemurale cum la fossa parea ben deffeso. Diffidandosi de la paucita di sui tolleraua la guerra, ogni sua speranza collocando in Joanne Zustignian Longo Genoexe, capitanio condutto, et bene se la fortuna non li aduersaua, lo qual cum trecento prouisionati armati cum alcuni ualenti Greci a la station de san Romano reparata, doue pareua che Turci facesseno mazor forzo de preliar. Et li staua lo Imperator, et pocho distante el nobile Mauritio Catanio Genoexe era capitanio infra la porta pighi a la fonte fina a la porta aurea cum ducento balestrieri, cum alcuni Greci contra el castello et torre de legno coperta de cuori bouini diligentemente defendando.

Paulo Troilo Antonio di Buzardi fratelli in loco arduo miliadro, doue pareua la cita piu debole, cum suo denari et arme cum summa uigilantia di et notte, cum spingarde, e balestre datorno uirilmente mantegniua la sua posta, et cum animosita, hora a piedi hora a cauallo quella deffende, come Oratio Cocle sul ponte, cum forze rebattando Turci, equana la pugna, ne per muri rotti, et minaccianti ruina, ne per trazer bombarde restaua de aquistarse gloria immortale. Daltra parte Theodoro Caristino, uechio ma robusto, arciero peritissimo, cum Theophilo Paleologo nobile Greco doctissimo et catholico cum Joanne Alemano inzegniero diffendeuano la porta calegaria, et quella concussa reparauano. Catarin Contarini nobilissimo capitanio diffendeua la porta aurea cum le torre uicine fin apresso la marina uirilmente sostegnando rebateua li Turci insultanti. Et apresso lui Greci distributi per i muri da la parte de mar, et da terra atorno soccoreua.

La cura del palazo imperial era comessa a Hieronymo Minoto bailo. Lo Cardinal mai se absentaua, ma diffensaua la porta de san Dimitrj uerso el mar. El consolo de Catalani deffendeua la parte de leuante al ypodromo. Luca Notara hauea la cura deffensar el porto e la marina. Hieronymo Italiano, Leonardo da Languasto Genoexe cum molti compagni la porta chsilo et le torre Anemande le qual el cardinal a sue spese hauea reparato diffensaua, i caloiari et papadi su i muri redutti per salute de la patria se deffendeua. Gabriel Triuisan capitano de do gallie cum suo homini de la torre del fano, fino alla porta imperial cum quattrocento Ueneti ellecti decertaua. Aluixe Diedo capitano de gallie de Romania cum sue zurme spauroso custodiua el porto, le naue armate cum trombe et cridori continui accendeua et inuitaua ala pugna. Dimitri Paleologo socero, e Nicolo Guidelli genero pressidenti, reservato cum molti armati a correr da terra per soccorer doue fusse bisogno.

Per tale adoncha modo et cum tal capitanei prouisionati, et tironi ordinati difensauasi la terra. Expettando el constituto zorno de la battaglia zeneral a la qual piu uolte Greci pauriti usciua hora a i campi, hora al conzar de sue uigne, hora per pigliar qualche laxamento, fenzeuano alguni, etiam di mazori hauer bisogno proueder alla inopia de la famiglia doue erano constretti de aguadagnar li quali uegniuano represi, perche partiuano da le sue statione cum pericolo suo et de christiani. Respondeuano, et che zoua a mi deffender la cita et caxa mia more da fame, et gran faticha era a ridur questi tali a le guarde de sue statione. Et questo Turci intendando la paucita de deffensori facti audaci, rampegoni, et bote miseno contra le mura, et quello Turci faceua li nostri ruinaua, a le uolte quelle medeme piere grande che la bombarda granda de resalto era butade in el fosso cum uergogna nostra quella retrazeuemo suxo.

Ma doue erano i combattanti li deffensori, doue li dardi, doue le pietre da defender la citade, mo che fara quando tutto lo exercito de Turci se apresentera ale mure come uno corrente fiume! Poi fu dato ordine chel pan fusse dato dal imperator per tutte le stationi, acio niuno se partisse da le defese doue faceuano la guarda, si come se scuxauano per andarsi trouar pan, acio chel populo piu non temesse la fame che la spada de alcuni che saciandose de sangue humano, ha ascoso el frumento per alzarlo de precio. Ma questa iniquita non fu causa del mal, ma confusion del ordine, perche dal imperator non se usaua alcuna seuerita, ne erano castigati de batiture ne puniti da morte gli inobedienti: per tal caxon ognun faceua ogni sua uolonta, et teneua basso l animo del imperator, a questo modo deluso el bono, et effeminato Imperator uoleua dessimular le iniurie.

Infra questo tempo Joanne Zustignan capitanio general in la terra, che uedeua tutto el pericolo de la cita, come sentite la proclamatione facta per lo exercito del Turcho, che uoleua dar la battaglia general alla citade, cum solicitudine riparo gran parte di muri ruinati. Insuper domando a Cir Luca Notara gran consegliero alcune bombarde da rebatter li inimici da la sua statione, et quelli cum superbia denego uoler dar. Al qual irato Joanne Zustignan disse o traditor, et che me tien che adesso non te scanna cum questo pugnal, da la qual uergogna disdegnato mega duca che uno Latino I hauesse improprato se portaua piu rimesso ale provision de la cita, et Greci secretamente mal tolleraua che Italiani hauesse cura de difensar la citade. Ma li Capitanij infrascripti Joanne et Mauricio Catanio prefecti, Joanne dal Careto, Paulo Buzardo, Joanne di Fornari, Toma do Saluadego, Ludouico Cateluso, Joanne Lirico et altri Greci, chiamati a tale consulto restarono a le statione, et refece le ruine.

Inteso che haue el Signor Turco la prouidentia de Zuan Longo, disse, o quanto a caro haueria questo honorato capitanio Joanne Longo alli mei seruitii, et procuro cum doni, et molto oro de uoltar l animo suo, al qual mai diede orechie. Gran cura et diligentia metteuano in fortir l antemurale cioe, la barbachana, contra l opinion de molti li quali suadeuano metter el suo refugio in conseruar el muro grande, lo qual in ogni euento se poteua reparar Ma per questo non e, da improperar lo Imperator, perche quello sempre haue bona fede in la romana chiesia, ma era uinto da pusillanimita, ma alcuni Greci, Manuel Jagari, et Neophito Jeronaco Rodiani, ladri corsari non curauano conseruar el publico, hauendo gran richeze de suo auo quelle tegniua a suo priuati commodi. El primo hauea 20. millia fiorini, el secondo monaco hauea 70 millia ascosti in Zara lassati a Gazan Turcho. Et per poca cura de questi tali in tanti affani lassono perir la citade. stando la citade in tali affani uene uoce da le spie che gallie e naue armate de Italia uegniuano mandate in soccorso de la cita et quelle era zonte a Negroponte, e a Modon. Et Janus de Huniade uaiuoda, dicto el biancho, sora el Danubio era per essere alle mani cum Turchi da la qual fama lo exercito tuto se disolueua. Dicendo perche cum tanta induxia se consuma lo exercito a questi muri, perche non demo la battaglia cum le freze sole habiamo debilitado la citade, como timidi d'arsaltar la cita se diffendemo de la nictoria.

## Fol. 319.] Come el Turcho fece conseijo cum li soi auanti desse la battaglia a Constantinopoli.

Alhora Calibassa piu uecchio, graue de conseio, et perito de experientia de cose bellice sempre dessuadeua el Signor Turco non molestasse Constantinopoli per la fortezza del sito, abundantia de cose, munita de prouidentia greca et latina era inexpugnabile. Et questo el padre et auo in le guerre passade molti anni hauea prouato, perche per tal inzuria era prouati christiani principi a darli soccorso. Da, o signor, pace a Turci, non te tuor contra Ueneti o Genoexi uicini li qual sempre darano soccorso a tuoi inimici et prouocherai lira sua uerso la Turchia, granda e la tua potentia la qual mazor se extima in pace che in guerra, el fin de la guerra e uario, lo qual piu uolte da la aduersita che prosperita e minaciado. Contra questa opinione se leno Xagano bassa conseier zouene, inimico de Christiani, et precipue a Callibassa contrario, et disse che la potentia del Signor era grande contra el qual nullo puol resister. Et per questo suase la guerra contra Greci che hano pocha potentia, et le mure de Constantinopoli uetuste rote sarano di bombarde da la numerosita del exercito e da continua faticha, che li dara facilmente se pigliara auanti che soccorso uegni de Italia. Ne per parole d alcun se die reuocar l animo del Signor da questo proposito maxime essendo Zenoexi fra loro divisi et Uenetiani opressi dal duca Philippo de Millan, nullo presidio potrano prestar.

Al incontro Turachan, bassa greco de Tracia, gran capitanio de guerra non comendaua la opinion de Callibassa, ma inanimaua el Signor alla guerra. Eunucho bassa, terzo conseijer, questo confirmaua, li biglathei et fiambulari et altri zoueni capitanei disseno, o signor chi sono questi distructori de la nostra fama che ne mette timor, apartiene al nostro Signor inuictissimo cose grande cogitar et exequir, et intrauegna che fin se vole. Xagano alhora come uide la moltitudine ben disposta, disse o Signor, che famo nui, demo questa battaglia, perche e il fauor de dio de questo ui conseguira uictoria cum gran gloria. Per queste tal suasion fatte piu animoso el Signor disse: temptemo la fortuna nostra, utrum la mia potentia sia magior de quella

d Alexandro macedonico, al qual cum minor exercito del mio tutto el mondo obedite. Qual sia stato, mio padre, auo et proauo a mio rispecto se uedera quando cum tanta potentia, machine, artillarie, hauero sottomesso Constantinopoli. Xagano constituisci el zorno de la battaglia, instruissi lo exercito, admonisci Pera che non presti fauor a Greci, et quello che apartiene alla battaglia, cum ogni maturita disponi senza indusia.

Fol. 319.] Come l'Imperator fu avisato del dar de la bataglia, et come il Turcho proclamo Constantinopoli a sacho.

Come Callibassa uecchio conseijer intese chel consejo de Xagano bassa suo emulator hauea inclinato l animo del Signor a diffinir el zorno che se douea dar la battaglia, alhora per fidati nuncij come amico de Christiani tutta la deliberation del Signor tutto fa noto al imperator, confortando quello non se impaurisca de tal temulentissimo zouene Signor ne per tal minaze impaurisse contra multitudine inexperta et facia far bone guardie per tute le station, expectando el di de la battaglia. Da qual bassa spesse lettere al imperator uegniuano portate.

### Fol. 320.] Come fu data la battaglia seneral a Constantinopoli.

Adoncha de comandamento del Signor Turcho fu fatta proclama generale, che a quatro calende de mazo zoe marti adi 28. mazo se dara la battaglia. Et per tre di auanti acceso le lampade inuocauano dio che per uno zorno stagano abstinenti et parati tutti siano a dar battaglia general alla citade. Et cum altissima proclama dice esser uolunta del Signor Turco uoler dar Constantinopoli a sacho zurando per dio Immortal, et per 24. millia sui profeti per Maco-

metto per lanima del padre, per li figlioli, per la spada chel cinge. Tutti homini et femene, thesori, substantia de la terra liberamente donaua al exercito, ne mai tal comandamento uoltera. Tutto lo exercito audito tal comandamento del Signor comincio a far festa et alegreza cridando li alla Macometh rossollola, cioe dio, e dio sara et Macometto e seruo de dio, cum gran stupore. Et per tre di acceseno tutte lampade, jejunorno el zorne niente gustando fino alla notte, luno con l'altro alegrandosse insieme conuiuando, et insieme baciandose.

Nui uedendo tanta religion dio propitiador cum abundante lachrime pregauemo, le sancte imagine in procession atorno el uallo e la citade pentidi et compunti portando homini et femine a piedi nudi et ogni turba sequente Idio propitio deprecauamo, gemendo cum penitentia cordial, che la sua heredita perire non permettesse, et se degnasse a suoi fedeli in tanto certamine porger l'aiuto de la sua man dextra che solo lui et non altri per Christiani poteua resister, si che riposta ogni nostra speranza in lo auxilio de Dio, el constituto di de la battaglia così confortati piu uigorosi aspettauamo. Et per questo chiamati tutti li baroni in conseijo capitanij et condutieri dal imperator fece tal ringha.

## Fol. 320.] Come lo Imperator exhorto tuti li christiani esser de bon animo.

Perche uedemo, nobili gentilhomini illustri capitanij et uui fratelli christianissimi, apropinquar la hora de la battaglia, ue ho conuocato in questo loco azio chiaro intendati la constantia nostra esser confermata come quello che gloriosamente uol che debiate pugnar per la fede christiana; le hora 52. zorni che questa nostra patria inclyta per tutto el mondo dal perfido Signor Turcho e angustiata, et ali

uostri alti animi e ricomandata ne ue die iuspaurir li alti muri da bombarde contriti perche tutta la forza uostra e prima nel auxilio de Dio, et nel menar del cortello cum li uostri brazi contra li inimici se dii exercitar. questa indocta multitudine piu far arsalto cum cridori, et freze assai da la longa, che cum forza, et uenirano a far arsalto ale persone uostre, le qual armate cum coraza et scuto sarano per muro contra quelli, et uenirano simili a Cartaginesi, che combateuano contra Romani a cauallo cum la insolita terribilita de elefanti, et ululati per spaurirui et fugarui. Et questo piu ue inanimireti contra Turchi, et bestie dieno esser fugati da bestie. Ma uui che seti homeni magnanimi, uirilmente sustinendo limpeto de le bestie, et quelli come capri, cingiari, occidereti, et intenderano pugnar cum li signori de li animali et non cum animali: cognosceti quanto el perfido inimico nostro iniustamente habia turbato la pace, lo iuramento cum el pacto era fra nui habia uiolado, li nostri coloni al tempo de le biaue habia occiso, el territorio depopulado, edificado el castello in la bocca del bosforo a diuorar Christiani, Galatea, Pera, cum simulata pace ha obssessa.

Hora minacia la citade del grande Constantino, patria nostra, refugio de Christiani, asylo de tutta Grecia, e diffension, et li templi sacri de dio, cum fimo de caualli uole prophanar. O mei baroni, o fratelli, o figlioli, de christiani eterno ornamento deffensar procuremo. Voi Genoesi homini de corazo et inclyti, che de infinite uictorie triumphasti, che questa citade madre nostra sempre deffendesti aduerso li insulti di Turchi, dimonstrati el uostro uiril animo et robusto contra Turchi. O Ueneti potentissimi, che cum gladio uostro piu uolte hauete sparso el sangue Turcho, i quali a zorni nostri per Pietro Loredan general capitanio tante gallie, et anime turche mandastí a cerbero infernale, et questa nostra citade cum gloriose uictorie

haueti decorato, extollete lo excelso animo uostro a questa pugna. Et uui commilitoni a uostri degni capitanij prestate obedientia, intendando questo esser el giorno de la gloria uostra in lo qual, se gutta de sangue spargereti, sara a uoi corona de martirio, et reportareti gloria immortale.

Finito tal sermone del Imperator tutto el cito de Christiani promiseno animo constantissimo alla difension. Replica lo Imperator, siati adunque parati a tal et tanta uirtu, che el crastino zorno cum el fauor de dio la sperata uictoria conseguitamo. Da poi confortati etiam li Greci li quali inspauriti dal principio quasi pallidi declinaua la battaglia, confirmati per le parole rimesseno tutte le cose priuate a combatter per le comune salute constanti et de alachre animo conspirauano de aiutarse, et diuideno quelli fra i capitanei duchi, tribuni, centurioni, decurioni alle station ordinate.

Et la notte precedente ala battaglia grande guardie feceno infra el ualle, et alle porte de la citade serade stesse la notte che nullo partisse. Infra questo mezo aldeno parar le machine, portar le bige, aproximar le schale rotate al uallo, et a uno medemo tempo l'armata tutta circunda el porto, e la citade, el ponte za fato uiene aplicato ala ripa de la citade, et ogni artilleria et machine, cum instantie uien preparata. Mandati auanti a far el primo arsalto li piu debili et mancho robusti, et men dotti, acio al uegnir de laurora i piu robusti militi siano recenti.

Certame et pugna e cominciata, Itali et Greci cum animosita restitero et repelleno Turchi cum bombarde, et balestre, cum grande occision dambe le parte. Voltandossi le tenebre in luce za li nostri erano uincitori. Leuato adoncha el sole, et fugate le stelle, da intrambi le parti fassi grande strepito de trombe timpani et cridori altissimi accendando la pugna cum 'illala illala', et in multitudine conglobati insurge lo exercito. Et in un hora tutta la

citade da mar et da terra e arsaltada, dano fuogo a tutte bombarde, tante sagitte trazeno che obscurano el cielo. Alincontro li nostri demandano dardi, pali de ferro, saxi, spingarde, schiopetti in quantita, lo exercito turcho da horribil resistentia de Christiani se dissolue, li cridori uano al cielo, i uexilli et bandiere Imperiali cum allegrezza e dispiegadi, o mirande bestie, se consuma lo exercito, et cum smisurata audacia presumeno intrar el uallo et l'antemurale, cascano le pietre, conteriscono et amazano Turchi in quantita. et conculchando l uno sopra l altro, tentano per le ruine ascender il muro, et Turci da nostri strenuamente se rebatteno, ma molti nostri sono feriti. A la statione sta forte Joanne Longo capitanio, gli altri capitani forti in sui propugnacoli, li capitanei deputati soccorrono alla citade. Lo Imperator dice: hor su ualenti homini, gia lo exercito Turcho e stracho, corona de uictoria a nui se dara e dio e cum nui, state forti alla pugna.

In fra el combatter per mala sorte de la cittade, oyme, che Zuane Zustignan capitanio uien ferito de freza sotto asella del scaijo, lo qual come inexperto zouene subito ueduto el sangue pauido de perder la uita, et acio li combattanti che non sapeua quello fusse ferito rompesse la uirtu, ascosamente per medicarse se parte da la sua statione, chel se hauesse posto uno altro in suo loco, la salute de la patria non periua. La pugna da entrambe le parti se rinfresca. L' imperator come uede manchar el capitanio Joanne da la statione, domandaua doue era andato. Nostri come se uideno senza capo, comenzano de scender da le station, et Turci a la station conualescono et mettesse spauento ai nostri, ognuno era desideroso intender che pericolo fusse occorso a questa statione, et per negligentia de altri capitanei de le poste fu pretermisso de far a sauer la prosperita et li senestri fosse intrauenuti alle altre statione, acio se fusse soccorso se suportana la battaglia cum gran

silentio a nunciar quelli erano lontani. Se affaticauano li nostri piu del poter, et lo muro de la bacaturea reparato soprauenuto Turci uien abandonato. Ueduto questo Teueri judicano per le ruine ne le fosse cadute poter passar per uia piana, adoncha conglobati in uno a modo di lembo ascendono el muro, subito su le mura piantono i uexilli, pieni de hillarita chiamano uictoria, e combatteno spada cum spada, et quanto poteno cercano cum ogni uirtu exterminar et sotto metter li nostri. Alhora lo infelice imperador come uide Joanne il Capitaneo ferito, desperato de la cita. Ah misero me disse, la terra e prexa, o infortunata mia sorte, te prego fermate capitaneo, la tua fuga incita gli altri a fuzir, questa ferita non e mortale, sofri le doglia e uirilmente fermate et per salute de la patria combatti. Ma quello dimenticato de la salute et gloria sua cosi come da principio demonstraua uirilita, cosi dapoi monstra pusillanimita, doueua se pur non poteua sofrir el dolor de la ferita, sel era uiril non douea partirse de la sua posta, uel saltem poner altri in suo loco. Per questo fu rotto l animo a tutti li compagni et le forze fono indebilide et seguitorno el suo capitaneo che non perisca, dicendo, da capitaneo al tuo cameriero la chiaue de la porta, la quale aperta se sforzano de passar et fugissene in Pera lo qual dapoi nauigando a Chio da la ferita o piutosto da tristitia morite senza gloria.

# Fol. 321.] Come se perse la citta de Constantinopoli et mori lo Imperator.

Lo Imperator acio non fusse prexo da Turci, o qualche ualente homo de nui, disse, acio la maiesta imperial non uegna in man de Turci cum suo gladio me occida. Ueduto Theophilo Paleologo homo catholico perduta la cita disse uon me e licito piu uiuer, per bon spacio combattando cum

Turchi fu morto, similmente Joanne Schiauo, come Hercules combattendo, prima che fusse morto, occise molti Turchi, li nostri nobili et latini uolendo intrar in la porta, oppressi da la calcha molti perino, in fra li qual messedato lo Imperatore, cazando, et poi leuando recazette, et da la chalcha de le gente el principe de la patria finite la uita. Periteno adoncha di nostri tra Greci e Latini I uno sopra l'altro conculchandossi da ottocento. Turci adoncha discorrendo per el muro alto lapidano de nostri che scontrano. Et addunati cum grandi cridori discendando per lantemurale messeno in fuga i nostri. Sentendo da quelli che fugiuano Paulo et Troilo Buzardi homini latini el danno, et prender la terra cum alcuni strenui Latini et Greci montadi a cauallo arsaltano Turci; et ueduto quelli in mazor numero de quello lui credeua se misse a fuzir. spirona el cauallo intro i Turci et transfixo uno cum la lanza constringe li altri a fuzir. Et temendo non esser sepulto da piere disse a Troili: Haimè la cita e prexa, et nui facilmente da tanti circumdati scapoleremo, imperho cerchamo de saluarsi, et cusi ferito Paulo cum el fratello fuzite in Pera.

#### Fol. 321.] Come fu sacomanata la cita.

O cosa mirabile et stupenda che poco da poi leuato el sole tutta la citade fu ocupata, et messa in preda da Turci et quelli, et tutti quelli che a loro resisteua erano occisi, gli decrepiti, leprosi, infermi taiati a pezzi. Quelli che se rendeuano restauano captiui. Intradi nel tempio di Santa Sophia, cosa miranda a tutto il mondo piu superbo che il templo de Salomone, nulla reuerentia haueuano a li sacri altari, ma quelli ruinano, cauano gli ochi alle sancte picture, sparzeno li reliquie di santi per terra, usurpano li uasi sacri de oro et argento, trazendo fuori le gemme et

margarite ale immagine, fasse pianti, cridori et ululati fino al cielo Et ogni sexo de homo, ogni auro, ogni metallo, ogni mobilia, ogni animal, ogni substantia de la cita e posta in preda, cum le manere tagliato i scrigni, trazeno i fondi per trouar li thesori, li quali ue noui et uegi fono trouadi in tanta quantita che in nulla cita del mondo fu abondante de tanti, et tutti li absconditi perueniuano in man de Turci, o Greci miseri et miserabili che fingeui esser poueri. Ecco che sono uenuti in luce li uostri tesori, li quali teneui, et negaui uoler dar per subsidio de la citade.

Per tre zorni saccomanata et depopulata la citade e menato ogni substantia a i pauioni del Signor Turcho, et inchadenati tutti sexanta millia Christiani fono presoni. Tolto le croci da le somita di templi et da le parieti, et a i piedi conculchate, uiolate le donne, deflorate le uerzene, li putti masculi maculati, le monache et sancti moniale da ogni suo uoler de luxuria fedate, o Dio mio come auertisti la facia senza misericordia da li toi fideli per li sui peccati. Questo ha uoluto la sua inaudita superbia, la poca rilegion, disprecio de dio et de sancti, et de suoi crudelli peccati, el dar danari ad usura et manzar el sangue de poueri.

Da tanta uictoria sgonfiatto el gran Turco disse, hauerse uindicato de la uiolation de la uergine troiana facta nel tempio de Pallas. Postremo faciandosse grande inquisition per comandamento del Signor fra i corpi morti fu trouato el misero capo de Constantino Imperator et portato al Signor lo qual comosso de tanto crudel spectacolo disse ala multitudine circumfusa: questo manchaua, comilitoni mei a darne cumulata gloria de tanta uictoria. A questo fausto et alegro tempo hauemo le richezze, lo Imperio et tutta sua religion de Greci extinta. Et qual di nostri mazori tanta impresa fu ardito desiderar, adesso godete el regno aquistato per la vostra virtute. Che diro io

de le contumelie facte in le imagine del Saluator, o confusion de Christiani se tarderano a uindicar tale iniurie. Dapoi tolseno Christo crucifixo, et cum timpani et tamburli cum sputi et blasfemie derisorie posto sopra el capo el xarcula ditto sessa turchescha cridando diceuano: questo e dio de Christiani, O patientia de dio, ben pari corozado, bon Jesu, che per li peccati nostri tanta iniuria toleri.

Fol. 322.] Come el Turcho celebra sue feste in Constantinopoli, et fu accusato Callibassa esser amico de Greci et quello successe.

Aquistata tanta uictoria el Signor Turco redutto in Constantinopoli celebro cum li soi feste baccanale in le qual se uolse inebriar de sangue humano. Et chiamato a se chir Luca Notara mega duca et altri baroni greci, represe quelli che non persuadesse a lo Imperator, o inclinarsi a domandarli pace, o hauerli data libera la citade. Alhora Chirluca che cerchaua mettersi in gratia del Signor, et in disgratia Uenetiani et Genoesi de Pera, li qual fono quelli che dauano consilio, armi et militi in li qual uoltaua ogni colpa, et per star in sua gratia lo imperator faceua resistentia, uogliando quello misero che sempre cerchaua gloria cum mendacio et scisma hauer mazor gratia.

Callibassa piu antiquo baron et de loco et de prudentia primo apresso el Turcho che fusse di baroni, quello accuso esser amico de Greci lo qual cum frequente lettere a lo Imperator confirmo el suo animo a star forte et constante, et le sue lettere saluate in fede de questo apresento al Turcho, da le qual comosso el Turcho fu in uolunta de destruzer Pera et mandar tutti per fil de spada, se dio non l hauesse reuocado. Et alla prima ligato Callibassa mando al confin in fondi de torre et priuollo de tutto oro, et argento et substantia che haueua. Dapoi mandato in

Andrinopoli quello priuo de uita, la morte del qual fu lachrimabile a tutto lo exercito de Turchi. Ma Cirluca non scapolo la pena de la malitia sua, che nel suo conspetto fece occider do grandi sui fioli, laltro impubere zouenetto reservo a sua luxuria et lui in ultimo cum sui baroni fu decapitato.

Essendo redutto in Pera M. Hieronimo Minotto, bailo de Uenetiani, cum la moier et fioli, et cum mercanti nobeli et citadini, el Turco per hauer quelli in le man fece proclamar che tutti quelli che hauea case in Constantinopoli, douesse uegnir a demonstrar qual fusseno, che a quelli faria consegnar. Per tal proclama tutti Franchi et Greci comparseno demonstrando hauer caxe. Alhora el Turco quelli fece retegnir per farli morir. Et alla prima fece decapitar el bailo de Uenetiani cum altri nobili, et lo consule taraconiense cum do altri. Fu dito al Signor per i bassadi, o Signor morto che i saranno che utile ne hauera i tuo baroni, che te zoua la sua morte, te e meglio che se recatano. Alhora quelli che se tolseno taija de recatarsi scapolarono la uita, et fono redempti nº. 24. et piu che per mille, chi 1500 ducati, et chi per due millia tre millia chi piu chi meno tutti zentilhomeni et boni citadini uenetiani.

Compito che haueuano Turchi li baccanali, et benetoli fu licentiato lo exercito. et menato Greci et Latini in captiuita. Et Turchi ritornorono in Natolia et Turchia; o miseri et miserabili Greci che prohibiua Latini tochar sue reliquie et sacrificar a sui altari, et tutto e dato in man de Turchi et quelli che despreciaua la union de la fede hora uano dispersi.

Era Constantinopoli domicilio de cose sante, doue era la collona alla qual Jesu Saluatore fu ligato et flagellato, era la lanza, la spongia cum la quale da fele et aceto fu beuerato, et altri misterij de la passione et maxime la uesta inconsutile di Christo. Adoncha alciado de arrogantia de tanta uictoria, non dubita dir, uole intrar nel mar adriano, et andar a Roma Et cum questa iatura de la presa de Constantinopoli, e connexa questaltra che Perensi, ueduto preso Constantinopoli, tutti se metteno in fuga. Et quelli che non sono presti a montar in naue uenute le fuste turche alla paniza de Pera sono presoni de Turci. Le matre abandonauano li figlioli, li figlioli le matre, altri uengono anegadi in mar, et le geme sono butate per terra et l uno con l altro se depredano et e uerificato chel fuge lo empio niuno quello perseguendo.

### Fol. 322.] Come el gran Turcho fece un privilegio a Genoesi per hauerli data Pera.

Che diro del podesta de Pera, o praua et mala deliberatione de Genoexi, che mandano suo legato cum le chiaue a offerir Pera al Turcho El qual iocundamente quelli accetto per sciaui Et patizo cum loro li capitoli sotto scripti et constitui uno suo bassa che ministrasse raxon, confisco tutti li beni de fugitiui, comando fusseno ruinadi li muri de Pera, et fu obedito da loro, desprezando el mandato de la comunita de Genoa per saluarsi. Et Genoesi che erano liberi et in pace cum el Signor Turcho, hora sono serui, da la qual seruitu mai se liberarano, saluo da universal union de Christiani la qual Idio per sua misericordia e pieta se degni concieder per liberarne da tanti mali.

Questo e lo priuilegio che fece lo gran turco Maumeto a Genoesi de Pera in quella hora quando prese Constantinopoli che mandono suo legato alla porta cum le chiaue a darli la cita de Pera etc.

Io grande Signor et grande amiraglio soldan Maumeto, fiolo del grande Signor et grande armiraijo sultan Muratbei, Juro in dio del cielo et de la terra, et nel grande profeta nostro Macometto, et ne li septe precepti che hauemo et confessemo nui musulmani, et in cento et uentitremillia profeti de dio, et in anima del mio auo, et padre mio, et in uita mia, et in uita de mie fioli et in lo gladio che tengo. Da poi che hano mandato tutti li nobili de Galatea Pera a la porta de la mia Signoria li honorabili gentilhomini M. Babilan Palauixin, et Marchio di Franchi et suo interprete Nicoloso Pauizon a inclinarse a la mia Signoria et sottometterse esser mie serui. Et che habiano ogni consuetudine et costume da tutti i loci de mia Signoria et gouernar el castello suo Pera. Et che essi habiano tutti li suo beni caxe magazeni uigne molini, tutte sue naue barche et tutte mercantie, et tutte sue donne fioli et serui in sua uolunta Et possano far ogni sua mercantia libera, sicome fano in tutti li luogi de la mia Signoria, et possano andar et uegnir per terra et per mar, et comerchi non pagar, saluo solo el caragio si come pagano tutti li luogi de la mia Signoria cum la usanza consueta siano etiam questi hora, et per lo auignir a mi charissimi. Et questi deffendero come li altri luoghi mei. Tutte sue chiesie habiano, et canteno, et tamen campane et simandirio non sone, et de le chiesie sue sinagoge non faro. Ne etiam questi faciano altre chiesie. Li mercanti soi Genoesi, uegna et partase liberi cum sue mercantie, et fioli soi, et quelli mai per Janizari non toro senza uolunta sua, ne che Turchi staga cum loro infra loro ma stagano separati. Et la mia Signoria mettera el schiauo in sua custodia. Et che Perensi habia liberta metter gubernator in fra loro che gouerni le cause de suo mercadanti. Axapi et schiani non habitarano in le caxe loro. Dacij che doueano hauer da principio scoder possano et possano scoder le spexe fatte in le fosse sue, et de altroue fatte in fra loro. Et i nobili mercadanti soi genoexi habia libertade uegnir et ritornar cum merce sue, et pagar i dacij soi si come e de consuetudine sua. Scripto el presente priuilegio jurato in lanno sexto de la mia Signoria 6 millia 9 cento et sesantauno Indicione prima del mese de mazo di uintinoue, marti damatina in Constantinopoli lo qual suo priuilegio jurato, mai ha observato.

## Fol. 323.] Come uenne la noua a Uenesia come le era perso Constantinopoli.

Le gallie tre de Romania, et le do gallie sotil Treuisana et Zacharia Grioni de Candia cum le naue de Candia tirate fuora del porto circa a mezo di feceno uela et in 4. zorni perueneno a Negroponte doue trouono M. Jacomo Loredan capitano zeneral cum otto gallie che aspettauano tempo de andar a dar soccorso a Constantinopoli, et per quella sapeno Constantinopoli esser prexo dal Turco adi 28. Mazo 1453 al leuar del sole Et uolato la fama per l uniuerso mondo per lettere da Lepanto zonte adi 29. zugno el di de san Piero 1453. uenne la maledetta nuoua in Uenesia chel Signor Turcho adi 28. mazo prese Constantinopoli per forza di battaglia. Dapuo ruinato le mure apresso la porta de San Romano cum sue grande bombarde insieme cum la cita de Pera.

Et questo fu ale 19. hore che gran conseijo era suxo uenne grippo da Corfu cum lettere da Lepanto ariuo in pressa al pontil de le legne, staua ognun sopra la finestra et balconi aspettando tra speranza et timor saper che nuoue portauano, si de la cita de Constantinopoli come de le gallie de Romania et chi del padre del figlio chi del fratello. Et come le lettere fono apresentate alla Signoria et sparta la uoce per conseijo che Constantinopoli era prexo, Et tutti da sei anni in suxo ha fato taiar a pezi, fu remesso el balottar, et alhora fu cominciato grandi et extremi pianti cridori gemiti, battandose ognun le palme

de le mane, et cum li pugni batterse il petto, straciandosse li capelli, et la faza chi per la morte del padre chi per el figlio chi per el fratello, chi per la roba. Dapoi fatto alquanto silenzio fu de commandamento de la Signoria facto lezer publice, ed ad alta uoce per Luuise Benacan secretario del Conseio de X. la lettera del rezimento de Corfu, la qual auisaua hauer per lettere da Nepanto exaudito Constantinopoli esser prexo. Et un altra uolta fu refrescado el pianto cum cridori. Et per ognun uigniua accusado et execrado la negligentia et incredulita de la Signoria et de quelli de collegio, dando la colpa et incusando quelli che hauea scripto el falso de Constantinopoli chel exercito Turchescho non uegniua a Constantinopoli. Allegando esser uerificato el ditto de Porcellana fiorentino che in Uenexia molti anni auanti predicaua, el uerra el bambino zor el turco a li danni nostri et uoi sareti lenti a proueder et hauereti el danno et perdereti Constantinopoli dapoi la sua edification 1121.

Questo danno fu extimato a la cita de Uenexia ducati CC°. millia. A nostri feudati et citadini Candioti ducati C° millia. Et e uero che parte di nostri fece piu opinion de saluar el suo in gallia, et questi fono salui, parte de saluar in la terra reputando quella pio segura che le gallie le quale erano de ualor de ducati CCC°. millia Le qual dapo prexa la cita rotto la cadena, cargando tutto quello poteno cargar et aleuar per la occasion che haueuano che Turci attendeuano a depredar la cita, et non haue impazo da la armada turchescha che era in porto.

Adi 4. luijo fu de mercore da matina zonzeno a Uenetia le tre gallie grosse de Romania desfortunate capitano ser Aluise Diedo senza leuar San Marcho ne altra insegna senza trombe et pifari, cum ogni segno de mestitia disse hauer lassato M. Jacomo Loredan a Negroponte cum 12. gallie. Poi adi 6. luijo fu fatto soracomito Piero

Rimondo era auditor uechio. Et cum frequentia mandato a trouar M. Jacomo Loredan che era a Negroponte et aspettaua mandato de quello hauesse a far o de andar verso el . stretto, o de far altra cosa.

## Fol. 324.] Come fu fato legato al Turco per ueder de far puce,

Et sopra ogni altra deliberation, pareua esser piu expediente al stado uenetiano pratichar de hauer pace cum el Signor gran Turco cum quelle condicion a lui paresse attento el peso insupurtabile se hauea cum el duca Francesco de Millan. Et a questo fu designato in pregadi legato al turcho Bortolamio Marcello da Santa Maria nuoua che cum gallia andasse a Constantinopoli, et apresentarse al Signor, et tractar pace cum lui de rehauer li prexoni uenetiani, et poter far la mercantia per tutti i suo luogi salua e sicura. Et fu premandato corriero che se offerse in tempo de 30 di andar a Constantinopoli ad explorar la uolunta del Signor, et saper se i presoni fusseno uiui ouer occisi, et se fusseno in prexone ouer in seruitu.

## Fol. 324.] Come Papa Nicola manda ad armar 5. gallie a Uenesia per mandar contra Turchi.

Inteso adoncha Papa Nicola el prender de Constantinopoli mando a Uenetia che a sue spese armasseno cinque gallie contra Turchi, fatto uno edicto per tutta Itallia qualunque militasse alla chiesia romana, et pigliasse l'arme contra Turchi, hauesse plenaria indulgentia ma e pocho soccorso in tanto bisogno.

Dieses Stück aus der Venezianischen Chronik von Zorzi Dolfin, aus welcher ich bereits den Lateinerzug in den akademischen Sitzungsberichten veröffentlicht habe — vgl. Jahrgang 1864, II, 67—80 — hat nicht allein durch die weltgeschichtliche That, welche dasselbe darstellt, Bedeutung und hohes Interesse, sondern anch deshalb einen besondern Werth, weil, wie der Urheber bezeugt, Berichte von Augenzeugen in die Erzählung des folgenschweren Ereignisses verwebt sind.

Ist nun auch der eine Bericht des Erzbischoffs von Mitylene, des Leonardus von Chios, bekannt und benützt, so liegt doch der lateinische Text dieses Briefes (so viele Ausgaben ich gesehen habe) in zum Theil trostloser Gestalt vor Augen und kann in manchen Stellen sofort verständlich gemacht werden. Zugleich hat die Schilderung merklich gewonnen, weil der Verfasser die theologischen Abschweise jenes Berichterstatters gekürzt oder weggelassen hat. Dafür hat er anderes eingeflochten und auch die griechischen Quellen sind ihm nicht unbekannt gewesen.

Der Bericht Filippo's von Rimini findet sich in einer anderen Handschrift (aus der Bibliothek Contarini) auf der Marciana.

Die feste und scharfe Zeichnung des Grosstürken Mahommed II. (auf Fol. 313) nach dem Berichte eines Venezianers Jacomo Langusto ist eine wirklich schöne Zugabe, während die sich anschliessende Episode über die politische Bedeutung der Eroberung Constantinopels durch die Osmanen und die nothwendigen Folgen derselben für das Abendland jenen altvenezianischen Geist beurkundet, welcher wegen der tiefen Einsicht in die staatlichen Verhältnisse und der klugen Berechnung der Zukunft immerdar mehr Bewunderung, als richtige Nachahmung finden wird.

Ich habe den Text der Chronik soviel als unverändert gegeben, so nahe manche Verbesserungen lagen. Diese

werden den Kennern so wenig entgehen, als der Bescheid der topographischen und geographischen Angaben. Wegen der Oertlichkeiten am 'Mar mazore' darf ich wohl auf meine Abhandlung 'Der Periplus des Pontus Euxinus' (Denkschriften unser Akademie I. Classe X. Band I. Abtheilung) verweisen, weil derselben gleichzeitige oder noch frühere Urkunden zu Grunde liegen. Sonst bietet Mordtmann's Monographie wohl die beste Auskunft. Einige Irrthümer wurden sinngemäss beseitigt.

Beispiele der Ueberschiffung des festen Landes — wie sie auch Mohammed damals ausgeführt hat — gab schon Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches I, 533. Ueber den oben (Fol. 315 pag. 8 (12)) erwähnten Fall vgl. auch Romanin storia di Venezia 4, 496. Ein sehr zutreffendes Citat verdanke ich meinem verehrten Freunde, unserem Collegen Herrn Bibliothekar Valentinelli in Venedig, welchen ich nachträglich mehrfach zu Rathe zog, und welchem der Vicebibliothekar Herr Veludo (ein mit der mittelgriechischen Literatur sehr vertrauter Mann) folgende Notiz aus Mustoxides' ΕΛΛΗΝΟΜΕΜΝΩΝ sub Σόφ-βολος Κρής p. 90 mittheilte: τολμηφον ἐφάνη εἰς τὴν σύγ-κλητον καὶ ὑπὲφ πᾶν ἄλλο δυσχεφέστατον ἔφγον ἡ μεταφορὰ στόλου πλέον ἢ ἐπὶ διακόσια μίλια μεταξὺ κρημνῶν καὶ ζυγῶν ὀφέων.

Danach wird in unserer Chronik (p. 8 (12)) in der Abkürzung (pth) liegen: per miglia 240.

Noch eine Erläuterung Herrn Valentinelli's möge Platz haben, zu den Worten (Fol. 322 der Handschrift) el xarcula ditto sessa turchescha. Da Nicolò Barbaro in seinem 'Giornale dell' assedio di Costantinopoli' (herausgeg. von Cornet) p. 52 von ianisari dai zarcoli bianchi spricht, meint derselbe: 'L' indicazione bianchi potrebbe alludere alla sessa, che, in dialetto veneziano, corrispondeva fino a venti anni fa, a una fornitura di cotone bianco, la cui trama am-

metteva a dati spazi tre o quatro fili, in maniera che si succedevano alteratamente spazi e fili serrati. Queste forniture si adattavano alle cuffie, ai corsaletti muliebri, alle lenzuole etc.'—

Der Janitscharenhut (türk. sarek, daher xarcula unseres Chronisten, sarcula bei Leonardus Chiensis) war — wenigstens in der ersten Zeit — von weissem Filz.

Dass sich der italienische und venezianische Wortschatz aus solchen Quellen noch viel vermehren lässt, liegt in der Natur der Sache. Das Idioticon von Boerio hat diese Art von Forschungen ausgeschlossen.

Unser Chronist — welchen die Litteraturgeschichte bis jetzt nicht aufgeführt hat (über die Familie hat eine litterarische Notiz Foscarini 'della letteratura Veneziana', neue Ausgabe p. 160) wird gerade neben Nicolò Barbaro seine Würdigung finden und jedenfalls Männern genehm sein wie C. Hopf, welchem wir die neueste 'Geschichte von Griechenland' (in Ersch u. Gruber's Encyclopädie) verdanken, ein Werk deutschen Fleisses, deutscher Ausdauer, deutscher Gewissenhaftigkeit.

Das Privilegium Mahommeds II. mit den Genuesen (Fol. 322) hat Hammer I, 675 griechisch, Zinkeisen II, 26 italienisch herausgegeben.

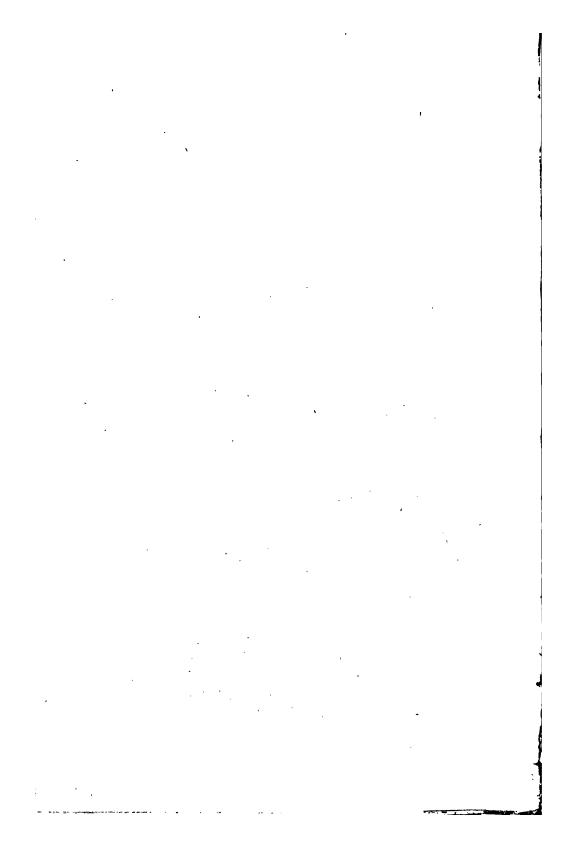

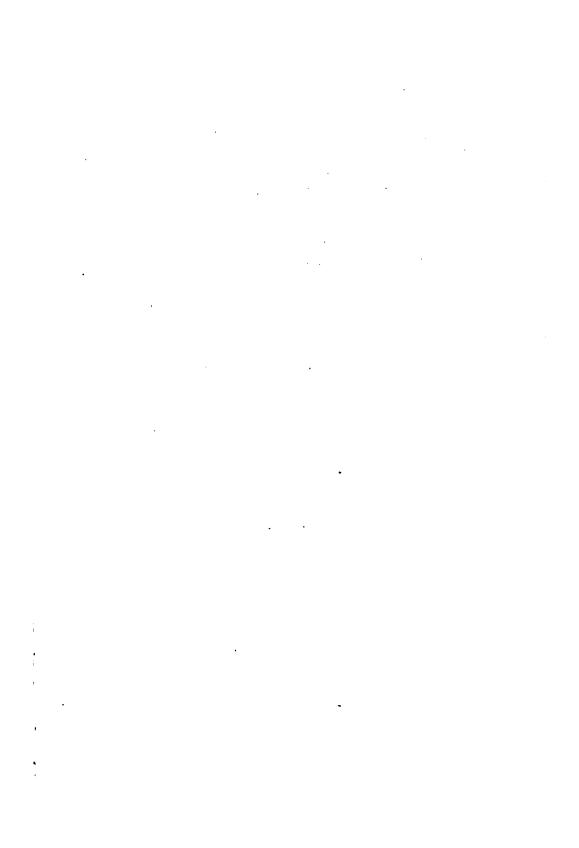

• •

• .

• , . •  . ·

• . . . .



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413





